# I Quatro Rusteghi



CASA MUSICALE SONZOGNO - MILANO

(SOCIETÀ ANONIMA)

12 - Via Pasquirolo - 12



# I Quatro Rusteghi

Commedia musicale in 3 Atti

VERSI DI GIUSEPPE PIZZOLATO

dalla commedia di CARLO GOLDONI

MUSICA DI

# ERMANNO WOLF-FERRARI



MILANO
CASA MUSICALE SONZOGNO

(Società Anonima)

12 - Via Pasquirolo - 12

#### PROPRIETÀ RISERVATA

Tutti i diritti di esecuzione e rappresentazione sono riservati.

Per il noleggio e rappresentazione dell'opera in Italia
rivolgersi alla Casa Musicale Sonzogno - Milano

Copyright 1905, by Josef Weinberger, Leipzig.

Milano 1926 — Tipografia della Casa Musicale Sonzogno

Music Library
UNC-Chapel Hill

# PERSONAGGI

LUNARDO, mercante

Basso

MARGARITA, sua seconda moglie Mezzo soprano

LUCIETA, figlia di Lunardo

Soprano

MAURIZIO, mercante

Basso

FILIPETO, suo figlio

Tenore

MARINA, zia di Filipeto

Soprano

SIMON, mercante

Basso

CANCIAN, ricco borghese

Soprano

FELICE, sua moglie

Tenore

CONTE RICCARDO

Mezzo soprano

Una giovine serva di Marina

VENEZIA - 1750



# ATTO PRIMO

Camera in casa di Lunardo.

SCENA PRIMA

LUCIETA e MARGARITA

LUCIETA

Siora mare?

MARGARITA
Fia mia?

LUCIETA

Che strazza d'alegria, Dir che xe carneval.

**MARGARITA** 

Co sti ciassi,

LUCIETA Sti spassi

MARGARITA

Co sta malinconia

LUCIETA

Da funaral.

MARGARITA

Ma!

LUCIETA

Ma!

MARGARITA

Figurarse! In t'un ano che son maridada vostro pare che spasso m'à dà?

#### LUCIETA

E sì, mo, sala no vedea l'ora che'l se tornasse a maridar? Co gera sola disea in tra mi: Sior pare povereto nol ga gnissun al mondo che possa un pocheto menarme a spazzisar bià pazientar.

MARGARITA

Figurarse.

#### LUCIETA

Se in casa ghe sarà siora maregna no sarà più cussi. El s'a ben maridà ma cara ela le cose xe restae quel che le gera!

## MARGARITA

El xe un orso fia.

Nol se diverte lu
e el ne fa pair nu.
Figurarse, mi, allevada
da mia mare nel bombaso
tra i festini e che la vada!

Dove mai go batuo el naso? Basta basta, taso, taso. Almanco vu ciaparè su, ve sposarè, respirarè, Ciò, povarazza, bon prò ve fazza.

LUCIETA

La diga, siora mare quando me maridarogio?

**MARGARITA** 

Quando che, figurarse al ciel ghe piasarà.

LUCIETA

E co ghe piasarà lo savarogio?

MARGARITA

Mo che sempieta! Certo che vu lo savarè.

LUCIETA

La diga, la me diga: ghe xe gnente in cantier?

MARGARITA

Ghe xe e no ghe xe.

LUCIETA

No la sa gnente?

MARGARITA

Se parlo el ziga.

LUCIETA

Via, cara ela.

MARGARITA

Tasè putela che mi no so.

LUCIETA

Gnanca mo gnente mo gnanca mo!

MARGARITA

Coss'è sti sesti?

LUCIETA

Sia malignazzo! No go gnissun al mondo che a mi me vogia ben.

MARGARITA

Ve ne vogio anca massa...

LUCIETA

...i par tutti d'acordo per darme del velen.

MARGARITA

Vardè, sentì che roba!

LUCIETA

Sior pare col me vede, nol fa che strappazzarme.

MARGARITA

E mi siora petassa?

LUCIETA

Ela per consolarme la mola e po la tien.

#### MARGARITA

Mo, brava disè ben.

#### LUCIETA

No go gnissun al mondo che a mi me vogia ben.

#### MARGARITA

Mi v'ò anca massa in mente frascona, figurarse.

LUCIETA

Figurarse!

#### MARGARITA

Aveu dito qual cossa?

#### LUCIETA

Mi siora? Proprio gnente.

#### LUCIETA

La fa che me bisega in sen caldeto che'l cuor el consola e po ciapè su, la ghe mola e el dolce la cambia in velen. Oimiei se podesse sperar magari in cao'l mondo lontana d'aver anca mi la mia mana un puto che m'abia a incontrar. qualcun che la vogia sposar.

#### MARGARITA

Se parlo ghe meto nel sen caldeto che'l cuor el consola, se taso facendoghe gola el dolce ghe cambio in velen. Da resto vorave sperar che pò no sia tanto lontana par ela un pocheto de mana

#### MARGARITA

Vien vostro pare!

LUCIETA

Presto a laorar.

# SCENA SECONDA

 ${
m LUNARD0}~e~{
m DETTE}$  (Lunardo entra bel bello senza parlare)

MARGARITA

(Velo qua eh!)

LUCIETA

(El vien co fa i gati). Pátron sior pare.

MARGARITA

Sioria, patron! No s'usa gnanca de saludar?

LUNARDO

Laorè, laorè. Per farme un complimento stralassè de laorar?

MARGARITA

Za, figurarse semo le schiave more!

LUNARDO

Che strambezzi!
Cossa songio? Un orso? Un tartaro
Aguzin de la galia?
Seben no vogio ciassi
vegnimo a dir el merito
laorè
e savarò darve i vostri spassi.

LUCIETA

Caro, caro e me sior pare.
Indovino, scometo
Lu ancuo par un pocheto
el vo menarme in mascara.

LUNARDO

In mascara? In mascara?

MARGARITA (tra sè)

Adesso sì, el va zoso.

LUNARDO

E gavè tanto muso de dir sto bocon de resia? M'aveu mai visto mi, siora strambazza, vegnimo a dir el merito, sul mio muso una mascara de strazza? Cosa xela sta mascara?... Le pute no à d'andar immascarae.

MARGARITA

Le maridae, par altro...

LUNARDO

Siora no, siora no, gnanca le maridae.

**MARGARITA** 

Figurarse, e cossa xele tute quele che ghe va?

**LUNARDO** 

Figurarse, figurarse mi no vago a savariar.

MARGARITA

Parchè, vegnimo a dir el merito parchè sè un rustego.

LUNARDO

Siora Malgari, non la me provoca!

**MARGARITA** 

Sior Lunardo no la me stuzzega!

LUNARDO

Siora Malgari!

MARGARITA

Sior Lunardo!

LUNARDO

Siora Malgari!

MARGARITA

Sior Lunardo!

LUCIETA

Mo via, sior pare, via
no me ne importa de andar ma che nol cria.
Sior pare via el sia bon
el staga in alegria
che mi za so un paston
so la so cara fia.
Per far el carneval
no penso a immascararme
per mi ogni cossa val
e basta per distrarme.

#### MARGARITA

A dir la verità sta puta val tant'oro e chi la sposarà ghe tocarà un tesoro e mi col cuore in man la bramo fortunada vorave anca doman vederla colocada.

LUNARDO (tra sè)

De ste consolazion, ah! no ghe n'è che una, sì, caro el mio paston voi far la tua fortuna.

(Lucietta salta e ride)

LUNARDO

Ben vegnì qua e sentì. De le volte anca mi pararave che fusse fastidioso, ma ancuo mo, son de vogia. Sapiè, fie, che stasera disnemo in compagnia.

LUCIETA

O magari sior pare! Dove? Dove?

LUNARDO

In casa. Ho invidà tre galantomeni cole sue brave mugier disnaremo, ridaremo e s'avemo da goder.

LUCIETA

Manco mal!

MARGARITA

Manco mal!

E chi xeli, figurarse?

LUNARDO

Aspetè, senti chi i xe. Vegnarà sior Simon Maroele.

LUCIETA e MARGARITA (assieme)
Bon!

LUNARDO

Sior Maurizio de le Strope!

LUCIETA e MARGARITA (assieme)
Megio!

LUNARDO

E sior Cancian Tartufola.

LUCIETA e MARGARITA (assieme)
Mo caro!

LUNARDO

No i xe tre omini come se diè?

MARGARITA

Sior sì! Sior sì!

LUCIETA (a Margarita)
Tre rusteghi pezo de lu.

MARGARITA (a Lunardo)

Tre rusteghi pezo de vu.

LUNARDO

Eh! al di d'ancuo parona usa cussi pensar squasi ogni dona. Quando un omo xe serio e prudente e che grilli nol ga nel cervelo, per le femene cossa mo xelo? El xe un rustego, un orso, un tiran. Volè strambezzi petegolezzi e stomeghezzi, le mode ultime, volè merletti e pò ciasseti e pò spasseti, volè sui abiti oro e lustrini. volè teatri, volè festini, la vostra casa ve par preson. Ma pensè a quele tante famegie che ogni zorno va zo in precipizio che sbrissando sul fango del vizio in miseria in rovina le va.

(cambiando tono)

Parlio ben?

#### **MARGARITA**

Sì, sì, parlè benon.

Vegnarà siora Marina?

LUNARDO

Col mario, certo, seguro.

**MARGARITA** 

Vegnarà siora Felice?

LUNARDO

Col mario, se pol pensar. Cussì gnente ghe xe de scuro e gnissun pol sospettar e no... (a Lucieta) Cossa steu a spionar?

**LUCIETA** 

Nol vo che senta?

LUNARDO (piano a Margarita)

No vedo l'ora de destrigarmela

(a Lucieta)

Andè de là!...

LUCIETA

Cossa ghe fazzio?

LUNARDO

Andè vi digo.

LUCIETA

Cossa ve intrigo?

LUNARDO

Fora de qua, che deboto deboto...

MARGARITA

Via, obedilo vostro sior pare.

**LUCIETA** 

Eh! vago, sì, sì, vago...

(esce, poi facendo capolino dalla porta)

Son de là... (via)

MARGARITA

E cussì, come va sto maridozzo?

LUNARDO

...spetè. Mi credo... credo... credo, vedè, d'averla maridada.

MARGARITA

Con chi se pol saver?

LUNARDO

Zitto!

Che gnanca l'aria sapia... Col fio de sor Maurizio.

MARGARITA

Filipeto!

LUNARDO

ssss!...

MARGARITA

Eh! zelo un contrabando!

**LUNARDO** 

I fati mii no vogio se gabia de saver.

MARGARITA

Sior sì! E la puta quando lo savarà?

LUNARDO

Co la se sposarà.

MARGARITA (incredula)

Ah!

LUNARDO (grugnito affermativo)

· MARGARITA (sempre più incredula)

Ah?

E no i s'à da vedar prima?

LUNARDO

Siora mi no son uso stomeghezzi secondar, chi la vede a pena in muso la ga anca da sposar, chi la vede apena in muso, tachetè! l'à da sposar.

MARGARITA

E se nol ghe piase?

LUNARDO

Son paron mi

MARGARITA

Ma omo benedeto, se no la piase al puto?

LUNARDO

Impossibile! M'à dà parola el pare, seguro son de tuto.

**MARGARITA** 

O che bel matrimonio proprio el consola el cuor.

LUNARDO

In casa mia le pute no ga da far l'amor, (via)

**MARGARITA** 

O fortuna malegnaza, m'à tocà sto bel zogelo, mi ve sfido soto el cielo el so simile a trovar. Ah! par mi se el matrimonio no portava più bon vento gera megio in un convento che me andasse a ritirar.

LUNARDO (rientrando)

Saveu chi xe!

MARGARITA Chi?

LUNARDO

Sior Maurizio.

MARGARITA

El pare

del puto. Vienlo per stabilir?

LUNARDO.

Andè de là.

MARGARITA

Me mandè via?

LUNARDO

Me pararia.

MARGARITA

Oh! ma de dia par vu chi son? Son la muger.

LUNARDO

E mi el paron.

MARGARITA

Mo che bel satiro!

LUNARDO

Presto caveve!

MARGARITA

Mo che bel cotego!

LUNARDO

Su destrigheve!

MARGARITA

Uh!

LUNARDO

La fenimio?

MARGARITA

Mo che bestion! (via)

## SCENA QUARTA

#### LEONARDO e MAURIZIO

LUNARDO

L'è andada finalmente. Co custia senza urlar no se fa gnente. Ghe vogio ben assae, ma qua cussì comando mi.

MAURIZIO (entra con gravità) Sior Lunardo, patron.

LUNARDO

Sior Maurizio, sioria.

**MAURIZIO** 

Ho parlà co mio fio.

LUNARDO

Coss'alo dito?

MAURIZIO

L'è contento el se sa. Ma sì, el voria... vederla un pochetin.

LUNARDO

Sior no, sti pati no avemo stipulà.

**MAURIZIO** 

Ben ben quieteve, el puto obedirà.

LUNARDO

Vegnemo a dir el merito la dote è pareciada.

**MAURIZIO** 

No voi bezzi; investimoli.

**LUNARDO** 

Come ve piasarà.

**MAURIZIO** 

No spendè in abiti che mi no vogio.

LUNARDO

Mi ve la dago ta qual la xe. Sea no ghe n'è.

**MAURIZIO** 

In casa mia no vogio sea no vogio scufie nè tabarine nè cartoline da far i rizi nastri o topè.

**LUNARDO** 

Sieu benedeto, la pensè proprio come se diè! Ghe fareu zogie?

**MAURIZIO** 

I so manini
el so aneleto
i so recini.
E pò a la festa ghe darò un zogelo
de la bon'anima
de mia muger.

LUNARDO

Requie in eterna.

**MAURIZIO** 

Requiem.

LUNARDO e MAURIZIO (a due)
De profundis clamavi, etc.

LUNARDO

Oh! A proposito no fessi miga ligar ste zogie a la moderna?

**MAURIZIO** 

Ma sogio mato d'aver ste vogie? Pare mio, de sti spegazzi mai go fato nè farò. Modernele ogni diese ani e in cent'ani capirè che do volte le comprè.

LUNARDO

Ah! Gh'è pochi che pensa cussì.

**MAURIZIO** 

E gh'è pochi che ga i nostri bezzi.

LUNARDO

Mo sior si, ch'el ze un gusto star ben.

MAURIZIO

E caponi, straculi magnar.

LUNARDO

E a bon mercà.

**MAURIZIO** 

E senza debiti.

LUNARDO

E senza strepiti.

**MAURIZIO** 

Senza secae...

LUNARDO

Paroni nu...

**MAURIZIO** 

Le done quace.

LUNARDO

E i fioi da fioi.

**MAURIZIO** 

Come che va. Cussì ò arlevà mio fio.

LUNARDO

E mi cussì la puta.

MAURIZIO

Un bagatin nol buta.

LUNARDO

La mia tuto sa far: fin in cusina la lava i piati.

**MAURIZIO** 

E mi el mio puto parchè nol s'usa cole massere a bazzegar in fin le braghe voi che el se cusa. e che le calze el sapia far.

LUNARDO

Bravo dasseno!

MAURIZIO

Ah! Go giudizio.

LUNARDO

Femolo donca sto sposalizio.

**MAURIZIO** 

Certo.

LUNARDO

E ve aspeto ancuo a disnar.

**MAURIZIO** 

E magnaremo.

LUNARDO

Se godaremo.

**MAURIZIO** 

Staremo alegri.

LUNARDO

Faremo festa!

**MAURIZIO** 

Faremo festa!

LUNARDO e MAURIZIO (assieme)

E i dise i stupidi che ne godemo Puffe! Martuffi! Da petufar.

(escono a braccetto)

# SCENA QUINTA

Terrazza in casa di Marina.

MARINA, LA SERVA, poi FILIPETO, poi SIMON (Marina intenta a stendere la biancheria. — La serva fa per alzare un vaso di fiori e non può).

MARINA (cantarellando)

El specio me ga dito che son bela che ghe somegio a una rosa bian...

(s'interrompe e parla alla serva)

Issa! Issa! Coraggio.

**SERVA** 

Siora, el pesa.

MARINA

Quà, quà, bona da gnente.

(aiuta la serva a trasportare il vaso)

Aveu visto? Andè a torghene ancora.

SERVA

Siora sì.

MARINA

E vardè de no rompar.

**SERVA** 

No, no siora. (via)

MARINA (riprende a cantarellare)
Che ghe somegio a una rosa bianca,
ga dito el specio.
Le rose bianche à el manego spinoso
le bele done ga el mario zeloso...
(s'interrompe nuovamente vedendo la serva)
Cossa feu?
No vedè che ghe andè drento?

SERVA

Gnente gnente parona xe sta el vento.

MARINA (con insistenza)

Le bele done ga el mario zeloso. E mi me vendico e per dispeto me sero in camera me fico in leto.

FILIPETO (entra)

Sior amia! Sior amia Marina.

MARINA

Filipeto?!... Che miracolo?

FILIPETO (entrando)

Sior amia, no la sa?

MARINA

Oh! Dio, disgrazie? Cossa xe sta?

**FILIPETO** 

Ghe xe sior barba?

#### MARINA

No, nol ghe xe quell'orso no. Cossà gavè?

FILIPETO (alla serva)

Sentì ste là, ferma cussi, sel vien disemelo, che me la moco.

(a Marina)

Nol ga dito sior pare?

MARINA

Ma, sior oco, de cossa infin?

La varda ben.

MARINA Su via... FILIPETO

El me vol...

el me vol... za..., el me vol... el me vol maridar.

MARINA

Oi miei! respiro!

(alla serva)

Portè cipro e pandòli. FILIPETO

No, sior amia son de scampon, se co sior pare fazzo maron, povaro mi el me copa.

MARINA

No conta avè parlà e gavè de star qua. Ma disemene tante e chi mai xela sta novizzeta bela? **FILIPETO** 

La xe la fia de sior Lunardo Crozola.

MARINA

Lucieta? O ben! ve piasela? FILIPETO

Mi vista no la go.

MARINA

Ma i ve la farà vedar.

**FILIPETO** 

Ho paura de no.

MARINA

Ah! Bruti cani! E se no la ve piase?

**FILIPETO** 

Eh! Se no la me piase ma de dia lasso che i se la peta e scampo via! Lucieta xe un bel nome che el cor pol stuzzegar, per tuta la mia vita mi lo voria ciamar: ma po, se salvo quelo altro no gh'è de belo. senza de un bel viseto el nome xe pocheto. E goi da darghe el cuor senza un fiantin d'amor? O che facenda bruta. de pezo no se dà, qua se nessun me agiuta son proprio desparà. (piange)

MARINA

Se podesse far mi che ve vedessi...

**FILIPETO** 

Ah! Magari, ah! Benedeta amia cara, amieta bela, che xe zovene anca ela che capisse el mio soffrir. La me agiuta, la me salva da sti afani, da ste pene. Ah! La rompa le caene che me fa tanto languir.

**MARINA** 

Ah! Una vogia maledetta sento in cuor de farla bela tanto vu che la putela no gavè più da soffrir. Se me meto no i se salva no i se salva, no, no, no, no me tien le so caene no gavè più da sofrir.

SERVA

El xe qua! (via)

FILIPETO (spaventato)

Xe sior barba!

Fermeve!

SIMON (entra)

Cossa falo mo qua sto frascon? FILIPETO

Sior barba patron.

SIMON

Sioria.

MARINA

Bel aceto ghe fe a mio nevodo.

SIMON

Co viò tolto go messo per pato che mi in casa no vogio parenti.

FILIPETO

Vado.

SIMON

Bravo.

MARINA (trattiene Filipeto)
Ma cossa el v'à fato

SIMON

A mi gnente ma vogio cussì.

**FILIPETO** 

Sior amia la lassa la lassa che vaga. Sior barba gh'el zuro no voi più tornar.

MARINA

El xe mio nevodo mi vogio che'l staga. Ve robelo fursi? Coss'è sto scazzar?

SIMON

E mi mo ve digo che vogio che'l vaga no l'odio ma i bisi nol m'à de seccar.

FILIPETO (a Simon)

Patron

(a Marina)

Patrona.

MARINA

Bon dì, colona.

FILIPETO (tra sè allo zio)

Siestu picau! Padroni!

SIMON

Sciao! (Filipeto via di corsa)

SCENA SETTIMA

SIMON e MARINA

MARINA

Caro da Dio!

(gli manda un bacio)

SIMON

Ciapè.

(l'imita sgraziatamente)

MARINA

Perchè steu quà?

SIMON

Perchè de sì.

(passeggiano su e giù per la scena)

MARINA

Gaveu fata la spesa?

SIMON

Siora no.

MARINA

Ancuo no se disna?

SIMON

Siora no.

MARINA

Ah! no se disna?

SIMON

Siora no.

MARINA

No!

SIMON

No.

MARINA

Ma parcossa in bon ora?

SIMON

Perchè magnemo fora.

MARINA

Caro e dove?

SIMON

Co mi.

**MARINA** 

Ma dove?

SIMON

Eh! dove?

Vegnì e magnè.

**MARINA** 

Ma prima me dirè...

SIMON

Gnente.

**MARINA** 

Se gh'è riguardo!

**SIMON** 

No ghe n'è dove che vago mi.

MARINA

Ma dove andemio?

SIMON

Ma! Vegnare co mi.

MARINA

Mo la xe curiosa.

SIMON

Mo curiosa seguro.

MARINA

Ciapo su e vago in leto.

**SIMON** 

E mi a magnar.

MARINA

Ma dove me meneu, sia maledeto?

SIMON

Vegni co mi che lora savarè.

(via — Movimento d'ira di Marina)

MARINA

Ghe la fazzo cospettina! Me despogio, vago in leto sero suso sì perdina e che'l bata lu se' vol.

(vedendo il cappello di Simon dimenticato da lui)

Mo vardelo, benedeto! Nol fa vogia sto bonbon?

SIMON

che xogelo! che capeto che delizia el to paron.

(ironica esclamazione d'amore)

SERVA

Siora i è qua.

**MARINA** 

Chi xe qua?

**SERVA** 

Siora Felice

col cavalier serpente e col mario che ghe va drio.

MARINA

E qua li fe vegnir?

SERVA

Mi no saveva,

i è lori che à volesto.

MARINA

Ma no ghe ne fè mai una de sesto! andè, corè, feli restar da basso, no xe creanza, presto.

FELICE

(seguita dal marito e dal cavaliere Riccardo con brio)
Eh, no la se descomoda,
siora Marina cara. Cossa vorla?
Mi da la strada
l'aveva vista
e per matada
son vegnua su.

MARINA (alla serva)

Bruta sempia.

FELICE

Felice dal bel estro tuti me vol ciamar, Marina dal bel viso quassù nel paradiso mi vegno a saludar.

**MARINA** 

O siela benedeta.

(si baciano - ai due uomini)

Patroni mii.

CANCIAN (melanconico)

Patrona.

MARINA (alla serva)

Va a tor dele careghe.

RICCARDO (a Marina)

Servitore umilissimo.

MARINA (al conte)

Ghe son serva.

(a Felice)

Chi xelo sto lustrissimo?

FELICE

Un conte.

MARINA

Ma cospeto.

FELICE

Un cavalier foresto, de mio mario el xe amigo e lu ve dirà el resto.

CANCIAN

Mi no so gnente.

FELICE (ride)

Ah, ah, ah, sior conte la compatissa sala! semo de carneval e mio mario se gode a farme tarocar. N'è vero sior Cancian?

CANCIAN (a sè)

E bisogna che ingiota! Sioria sì.

FELICE

Ma guarda quanti fiori e come che i xe bei. La ga fato benon a darghe un respireto.

**MARINA** 

Ah! senti sto caldeto? La se dirave Pasqua. Ma intanto le se comoda.

FELICE

Sì, sentemose un fià.

RICCARDO (sedendosi presso Felice) Fortuna m'è propizia, che tal posto mi dà.

CANCIAN

E mi dove me sentio?

RICCARDO

Amico, se volete bando alle cerimonie siete padron, sedete.

FELICE

Mo conte mio par cossa dixelo ste fredure? Gale forse paura che'l sia geloso? Oh no! el sa chi son del resto lu, bambin, el se comoda in qualunque sia liogo.

Magari anoa ghe basta quela bancheta là! anzi, eco... el ghe va, là... là... cussi, vedè.

Oh belo, el s'à sentà.

Mio marito el xe un galantomo che me stima che me ama.

E cussi lu anzi el brama che la so fida muger la conversa onestamente co un onesto cavalier.

N'è vero sior Cancian?

CANCIAN

Siora sì!

RICCARDO

A dir il ver finora ne dubitavo alquanto: ora vieppiù il servirla sarà mia gioia e vanto.

CANCIAN

Che bestia che so sta de torlo in casa.

MARINA (da sè)

Che gaina!

FELICE

E cussì ancuo disnemo insieme.

MARINA

Dove?

FELICE

Ma come

No la sa?

MARINA

No veramente.

FELICE

Da sior Lunardo.

MARINA

Desso ò capio!

Nozze!

FELICE

Che nozze?

MARINA

No la sa gnente?

FELICE

Mi no, mi no.

**MARINA** 

No la sa gnente?!

FELICE

Mi no, la diga!

MARINA

Gran novità!

FELICE

Oe? de Lucieta?

MARINA

Si ben, ma zito!

FELICE

Chi ve l'à dito?

MARINA (a Felice, indicando i due) Senteli là?

FELICE (al conte)

Ma andemo via sior conte me par che la sbandona quel povaro mario. La ghe vaga darente. La lo compra un fiantin. Sala, el ghe tende ale ciacole sconte. Povero fio l'è tanto cortesan. N'è vero sior Cancian? CANCIAN

Eh! che nol se descomoda che a mi no me n'importa.

FELICE

Ah! ah! caro colù! Xelo, gnanca un burlon! Metarlo el vol d'impegno. Via che'l vada una volta!

RICCARDO

Subito!

CANCIAN (da sè)

El vol star fresco.

FELICE

Via la me conta. E sta Lucieta?

(parlando piano fra loro)

RICCARDO (a Cancian)

Signor Canciano, non mi dite niente?

**CANCIAN** 

Go altro per la mente.

FELICE

Cossa? Gnancora nol la ga vista?

MARINA

Nè che i se veda gnanca no i vol.

FELICE

No i s'à da vedar? Piase! Ma questo xe un gran codogno!

**MARINA** 

Sfido, de peso dar no se pol.

**FELICE** 

E se tentessimo prudentemente...

MARINA

Pian che i ne sente. ... Magari in mascara.

FELICE (ai due)

Via cari siori. Che i pensa lori.

(a Marina)

La senta vissere cossa me bulega.

RICCARDO (a Cancian)

E così questa sera ove si va?

**CANCIAN** 

A casa.

RICCARDO

E la signora?

A casa.

RICCARDO

Ah! intendo.

Fate conversazione?

CANCIAN

Sior sì, in leto.

RICCARDO

In letto? Ma a che ora?

**CANCIAN** 

A do ore.

RICCARDO

Ma questi mi canzona!

CANCIAN

Proprio dasseno.

RICCARDO

Ah?

CANCIAN (grugnito)

Ah!

FELICE (raggiante)

Cossa ghe par?

#### MARINA

Ma se lo so che l'è una gran dritona.

FELICE e MARINA (assieme)

Per farla in barba ai omeni, astuzia non ne manca se savaria fin anca el diavolo sfidar.

#### **MARINA**

Che casca i orsi in trapola l'è proprio un gusto mato e quando el colpo è fato nissun lo pol disfar.

#### CANCIAN

Un cicisbeo secagine, una muger demonio, ma caro el matrimonio! go fato un bel afar. Mi ò fredo e quela ciacola costù me rompe i bisi ma gnanca ai Campi Elisi più ben no se pol star.

## RICCARDO

Vago sembiante amabile, donna per cui sospiro per te quale martiro io non saprei soffrir? Ma oimè, soave e gelida gentile e pur sì casta, Ahi quanto mai contrasta virtude i miei desir.

FELICE e MARINA (assieme)

Ah! sì, cantar vittoria in gloria de le done e il mondo da parone volemo dominar.

(ridono)

SCENA NONA

SIMON e DETTI

SIMON (entrando)

Marina?

MARINA

Scior?

**SIMON** 

Coss'elo sto bacan?

Cossa feu? Chi l'è colù?

(indicando Riccardo)

FELICE (a Simon)

Serva.

SIMON (a Felice)

Sioria.

(a Marina)

Ah?

FELICE

Sior Simon, son qua a farghe un fià de visita.

**SIMON** 

A chi?

**MARINA** 

A elo.

SIMON (a Marina)

Andè de là.

MARINA

Che usa sta increanza!

SIMON

Ghe penso mi, vu andè de là, ve digo.

MARINA

Mi?

SIMON

Vu.

**MARINA** 

Mi?

FELICE

Via, via, siora Marina obedirlo bisogna so mario. La varda mi col mio lu parla apena e subito xe fato.

MARINA

Eh! sì, ho capio. Brava! Brava!

Patroni.

RICCARDO (a Marina)

Reverenza.

SIMON (al conte indicandolo)
Me sprofondo.

MARINA (a Riccardo)

Lustrissimo.

SIMON (a Marina)

Patrona, patrona, patrona.

MARINA (a Simone)

Vado e taso malagrazia perchè vogio, bruto muso, perchè za per mia disgrazia una pua sempre sarò.

(a Riccardo)

Reverisso... Complimenti...

(a Simone)

Ma se mai perchè mi taso Vu credessi far el mato con un naso tanto fato mi ve vogio far restar.

(a Riccardo e Felice)

Complimenti... Reverisso...

(fa per andare e torna a Simon) Manco mal che i ve conosse che se un rospo, che se un can... Che son serva... E che proprio no se degno de goder sto marzapan.

(a Riccardo e Felice)

Serva sua!

(come da sè)

Ah!! Ah! Ah! che catarigole...
(a Riccardo e Felice)

Reverenza...

(come da sè)

Che me fa sto bucoleto...
(a Riccardo e Felice)

Complimenti...

(come da sè)

Che per far i convenevoli el s'à tuto desmolà!

(a Felice e Riccardo)

Con parmesso, serva sua. (Marina va verso la porta guardando ironicamente Simon, sulla porta)

Bruto muso!

(via)

SIMON (a Cancian)

Chi è sto sior?

RICCARDO

Se il mio nome chiedete da me stesso il saprete. Sono il conte Riccardo Arcolai e chi mi tocca, guai! Di Cancian fido amico e pertanto di Madonna leal servitore. E per mio vanto consacrare ad entrambi m'aggrada il mio labbro, gli averi, la spada. Sono il conte Riccardo Arcolai.

SIMON

E vu fe praticar vostra muger de sta sorte de cai?

**CANCIAN** 

Coss'oi da far?

**SIMON** 

Pufete!

(e se ne va)

FELICE (a Riccardo)

Ah! ghe par?

Vedela cavalier la diferenza
co mio mario? Me despiase in coscenza
che ancuo da nu a disnar
nol podemo menar.

Se vedaremo a l'opera stassera...

E adesso ghe dirò de un afareto...

**CANCIAN** 

Oè, qualcossa de niovo?

FELICE

Benedeto.

El sol ga zirà, sento fredeto.

(a Cancian)

Via da bravo, tireme su el zendà!

(Cancian la serve, poi fa per darle il braccio, ella invece gli consegna lo scialletto e se ne va a braccetto del Conte).

Ah! che delizia sentir sto caldeto!

(via)

CANCIAN (collo scialle in mano)

Ba! Metemose in moto.

(arrivato di dove uscì Simon, pensando all'ultima sua parola).

Pufete!

(arriccia il naso, poi osserva lo scialle della moglic, lo bacia e se ne va, passando sotto la biancheria appesa).

Fichite soto!

Cala la tela.

# ATTO SECONDO

# Camera grande in casa di Lunardo.

LUCIETA sola

LUCIETA

I me vol
zirar
ma mi li go magnai!
Sti siori indafarai
novizza i me vol far.
No se pol
durar
serae sempre qua drento.
Xe tanto xa che sento
che son da maridar.

(prendendo una Madonnina che trovasi sul cassettone sotto una campana di vetro e ornandone le vesti).

Santa Maria ora pronobis.
Un mario,
sior sì.
Oh siestu benedeto
Chissà che cocoleto
e proprio mio de mi.
Oh mio Dio,
cussi
de sera e de matina
sentirse dir: sposina,
voi star sempre co ti.

Santa Maria ora pro nobis.

Porterò
l'andriè
co fa sta madoneta.
Lu tuto in eticheta
in fusto co se diè.
E dirò:
vardè, vardè,
nol xe perfeto?
Ve piaselo sto ambeto?
De megio no ghe n'è.
Santa Maria ora pro nobis.

(va a collocare la Madonnina sotto la campana di vetro che è sul cassettone e le fa un inchino).

Ve piaselo sto amb... (s'interrompe ed origlia alla porta, va a spiare al buco della serratura e sorride).

Varda, varda siora mare. In che squinzi che la se fa. Ela sì e mi no. E sì la m'à promesso cascate e perle e no la me le dà. Se sa, la dise che xe sior pare che no vol, la dise che son puta la dise che' el cria la dise, ma mi, mi digo... che la xe ela, che no vol, mi digo parchè son zovene parchè son bela megio de ela. Oh! l'è cussi.

(si avanza guardinga)

L'ò vista mi dal buso de la ciave stamatina co un peneleto drento un vaseto co un peneleto prima tociar po pian pianeto e qua e là i lavri i oci e le ganasse acarezzar.
Cossa fazzevela?
Ma chi lo sa?

(toglie di tasca un pezzo di taffetà)

e dè sta roba l'à s'à tacà: proprio cussì...

(ridendo)

Pss... la xe quà.

(Margarita entra)

Ma brava siora mare mo che pulito che la s'à vestio, ma brava ma co bela ma siora mare mia la par proprio una stela! Me dala le cascate?

(Margarita le dà una « cascata »)

Ah grazie, benedeta, che ghe voi tanto ben. E po?

MARGARITA

Qua st'altra.

## LUCIETA

Oh grazie,

ah! che godi. Ah cara siora mare ah se ghe digo la par una regina!

(fra sè

La ga trovà le perle.

#### MARGARITA

Cossa voleu putela? Co sta zente che vien voleu stasera che para, figurarse, la massera?

#### LUCIETA

Beati chi pol goderse, chi à tempo da scherzar chi ga quel che desidera è tuta rose e bocoli la vita. Ah mi povera diavola i m'à desmentegà: Perfin in cielo i anzoli i me ga abandonà. Se ela co quel abito no à da parer pulito e mi mo poverazza no la vede co strazza?

#### MARGARITA

Strazza? Co le cascate nove fiamanti che ve go dà?

#### LUCIETA

Se la xe roba de mia bisnonna? la varda quà co fiape, fiape...

#### MARGARITA

O la frascona! Anca rugnar? Gnanca le perle no ve voi dar.

LUCIETA (piange)-

**MARGARITA** 

Cossa gh'è? Coss'elo sto fifar?

LUCIETA

La m'à impromesso che la me dava una colana e invece adesso gnanca più gnente la me vol dar...

MARGARITA

Se me sechè!

LUCIETA

Me la darala?

MARGARITA

Ciapè ciapè!

(le dà le perle)

LUCIETA

Siora, la varda 'na una perla rota.

**MARGARITA** 

Eh ben, slarghè.

LUCIETA

De perle rote quante ghe n'è?

MARGARITA

Ah?

LUCIETA

Quanti ani gala sta colana?

**MARGARITA** 

Voleu ziogar che ve la porto via?

**LUCIETA** 

Eh ma de Dia sempre la cria!

MARGARITA

Vu tarochè!

LUCIETA

Staghio ben?

MARGARITA

Benon.

**LUCIETA** 

E al viso me donela?

#### MARGARITA

Divinamente.

LUCIETA

No credo gnente me voi vardar.

(estrae di tasca uno specchio e si guarda)

MARGARITA

Anca el specieto?

LUCIETA

O l'è un strazzeto... oi miei! Sior pare... no m'ò podesto gnanca vardar.

(nasconde lo specchio)

## SCENA SECONDA

Lunardo e dette

LUNARDO (entrando a Margarita) Coss'è, coss'è parona che parè una bissona? Andeu al festin?

MARGARITA

Tiolè: perchè in cao l'ano me vesto un fià de sesto subito figurarse el ga da brontolar.

LUNARDO (a Lucieta)

Coss'è, coss'è quei cossi? Quei diavolezzi che ti ga al colo?

LUCIETA

Oh n'anticaggia...

LUNARDO

Cascate patrona? Cascate? - Chi v'à dà questi sporchezzi?

LUCIETA

Me l'à dai siora mare...

LUNARDO

Cavite subito quele sempiae.

LUCIETA

Co nol vol altro...

MARGARITA

Oè santa Pepa!

**LUCIETA** 

Mi?

**LUNARDO** 

Vu tasè.

**MARGARITA** 

E mi...

LUNARDO

E vu...

E vu... spogieve che farè megio! Piavola de Franza!

MARGARITA

Diseu dasseno?

LUNARDO

Digo dasseno.

MARGARITA

Prima, vedè sto abito a tochi, lo farò.

LUNARDO

Benon scomenziè subito che mi vi agiuterò.

LUCIETA

Sior pare, vien zente.

LUNARDO

Aseni! I verze senza dir niente.

MARINA (entra)

## SCENA TERZA

MARINA, SIMON e DETTI.

**MARINA** 

Patrona siora Malgari.

MARGARITA

Patrona

siora Marina amabile!

LUCIETA

Patrona!

MARINA

Patrona fia, patrona!

(Marina bacia Margarita)

MARGARITA (a Simon)

Sior Simon patron.

SIMON (brusco)

Patrona.

MARINA

Siro Lunardo... gnanca? Pazienza.

LUNARDO

La reverisso.

(a Lucieta)

Caveve!

LUCIETA (da sè)

Mi no eh!

SIMON

Sior Lunardo semo quà a ricever le so grazie.

LUNARDÒ (da sè)

Figurarse sior Simon nel so cuor cossa 'l dirà a veder sta mia muger cussì cargada.

MARINA (a Simon)

Varè che sesti nol ve gnanca bada.

SIMON (a Marina)

Tasè! vu no ghe intrè.

**MARINA** 

Cara quela maniera!

MARGARITA (a Marina)

Siora Marina vorla cavarse?

MARINA

Magari volentiera.

LUNARDO

E spogieve anca vu!

MARGARITA

Eh figurarse no me magnè!

(a Marina)

Ah! cossa disela! no xelo belo nol xe una zogia quel mio mario?

(ridendo)

Che zucaro! che zucaro! Che vero marzapan!

(ride)

MARINA

Cossa voleu, godevelo. Che 'l mio xe assai più can.

LUNARDO (da sè)

Oe, oe, corpo del diavolo che no le se toga bagolo credendome Cancian?

SIMON

E vu siora che a casa par quel maledeto abito do ore m'avè fato inrabiar. Aida de longò ande a tor el cotuss.

#### MARINA

Aseo sior lustro mo marameo.

MARGARITA

Andemo, andemo, siora Marina, gnanca se fussimo vestie de ganzo!

**MARINA** 

I xe cussì.

MARGARITA

Se po i vedesse siora Felice in tabarin.

MARINA

E che pulito!

(ai due uomini)

altro che nu.

MARINA (assieme)

Oe sentiu vu?
Siora Felice
xe in tabarin.
E arzento a sguazzo!
Sentiu che ciasso?
Siora Felice à l'abito d'arzento.

SIMON e LUNARDO (assieme) Spogieve cospettazzo!

MARINA

Mo marameo!

LUCIETA e MARINA (assieme)

Marameo, marameo!

SIMON e LUNARDO (assieme)

Arpie, basileschi Serpenti a sonagio che fè magnar l'agio a chi ve mantien: Sè nostro disagio, sè nostro contagio, se crepa, se sciopa trattandove ben. Schizzarve bisogna, pestarve in morter, sè diavoli in carne, no sè, no, mugier.

# MARINA, LUCIETA e MARGARITA (assieme)

Andemo fie andemo lassemo che i canta sti poveri mati se sfoga una scianta. I xe come i bovvoli che frizze e s'imbavola e se no i se purga no i xe da magnar. Spetemo, spetemo che po i magnaremo, più dolci più teneri dopo i sarà.

(le donne ridono, gli uomini cacciano fuori le donne, che escono ridendo).

# SCENA QUARTA

LUNARDO e SIMON

SIMON

Marideve, che avarè de sti gusti.

LUNARDO

Al dì d'ancuo

no se se pol più maridar.

SIMON

No i xe più tempi.

LUNARDO

No i xe più tempi.

**SIMON** 

Tuto xe andà.

LUNARDO

Tuto xe andà.

**SIMON** 

Ma!

LUNARDO

Ma!

SIMON

Ah dove xele le done d'una volta?

## **LUNARDO**

Dove xele?
La dona de un tempo la gera un zogelo
un'anzolo in carne svolà zo dal cielo,
tranquilla, obbediente, la gera un piacer;
modesta putela e bona muger.
Ma tanta dolcezza, ma tanta bontà
gà ormai perso el stampo: ah tuto xe andà!

## SIMON

Oh casa beata dei noni e bisnoni là sì proprio lori i gera i paroni: dell'omo un'ociada, un moto bastava e tuti obediva e più no se arfiava. Chi più comandava più gerà adorà. Oh santi costumi, ah tuto xe andà.

LUNARDO e SIMON (assieme) Chi a casa tornava fenido el lavoro dasseno el trovava la pase e il ristoro. I fioli al sior pare basave la man el capo de casa pareva un sultan. Oh care memorie del tempo passà più altro no resta, ah tuto xe andà. Ancuo invece pute e done capriziose sfazzandone no sa far che stomeghezzi che smorfiezzi e smorosezzi.

LUNARDO (in falsetto)

Complimenti! come stalo? Se divertelo al festin?

SIMON (in falsetto)

Oh me piase tanto el balo...

#### LUNARDO

el teatro, el faraoncin.
Mi lo impegno al minueto,
stagio ben vestio cussi?
Ah la man el me ga streto
el sospira, ahimè anca mi.
Che delizie, che contento
oh che sgrizzoli che sento...

# SIMON

Nol me staga più a tocar!

LUNARDO e SIMON (assieme)

« Non mi fate indelirar. »

(con voce naturale, scattando)

Marcia!

Done senza giudizio, vergogneve. (fanno per andarsene, poi sul limitare s'arrestano)

## LUNARDO

E pur, se go da dir la verità le done un tempo... no le m'à despiasso.

SIMON

Gnanca mi veramente...

LUNARDO

Ma in casa!

SIMON

E soli!

LUNARDO

E le porte serae!

**SIMON** 

E i balcon inciodai.

LUNARDO e SIMON (assieme)

E chi xe omeni cussi à da far e chi xe pàmpani vegna a imparar.

SCENA QUINTA

FELICE E DETTI.

FELICE (entrando)

Oh eccome quà lustrissimi.

LUNARDO e SIMON (assieme)

Sioria!

(via)

**FELICE** 

Che maniera!
E dir che i m'ha invidà.
Xe pemesso? Xe lecito?
Oe, sior Cancian?
L'è andà anca lu povareto.
Gh'è nissun? De casa? Seu morti tuti? Oe?

MARGARITA (entra)

FELICE

Oh cara siora Malgari.

MARGARITA

Ah! la me lassa star...

FELICE

Oh Dio cossè? Disgrazie?

MARGARITA

La ghe l'hà dito?

FELICE

Cossa?

MARGARITA

La ghe ga contà tuto!

**FELICE** 

Ma chi?

MARGARITA

Ela.

FELICE

Marina?

MARGARITA

Sassina, sì, del puto tuto la ga contà.

FELICE

Eh cossa mai sarà? saverlo no dovevela? Cussì tuto la sa.

LUCIETA (entra correndo)

Oh Dio! Oh Dio!

MARINA (entrando)

Novizza!

FELICE

Novizza siora sì!

**LUCIETA** 

Oh Dio!

MARINA

Novizza! Novizza! I nostri rispeti!

FELICE

Se ne consolemo, volemo i confeti. MARINA

Novizza, novizza, mo sì, in verità che alfin sto bel zorno el xe capità.

FELICE

Scazzè quei rossori che el viso ve impizza.

**MARINA** 

Novizza, novizza.

FELICE

Eh, cio no ghe caso la sorte de tute

MARINA

Xe de maridarse co no se xe brute.

FELICE

Co s'à quell'età bisogna adatarse, che xa se lo sa.

**MARINA** 

Via donca i rossori che el viso ve impizza.

**FELICE** 

Novizza, novizza!

MARINA e FELICE (assieme)

Vedè anca nualtre za fata l'avemo coi nostri do rospi in fin se godemo, novizza, novizza ben altra bontà ga el puto novello che lori ve dà: mo fe che la gringola el viso ve impizza novizza, novizza, novizza, novizza!

#### LUCIETA

Oh Dio el me par un'insonio. Ohimè! le diga... xelo belo sto novizzo?

**MARINA** 

Piuttosto.

LUCIETA

Ah benedeto!

MARGARITA

Xela gnanca?

LUCIETA

E, la diga... che nome galo?

FELICE

Filipeto.

LUCIETA

Oh caro, che bel nome!

(a Marina)

...e... la diga... zelo civil?

**MARINA** 

Mo el xe mio nevodo?

LUCIETA

Oh benedeta cara siora amia. Co me la godo siora amia zia.

(bacia Marina)

MARGARITA

Che stomeghezzi.

LUCIETA

Eh che da fia l'avarà fato pezo de mi.

#### MARGARITA

Mo siora sì. Per quela zogia che m'à tocà.

#### LUCIETA

Via la sia bona... e quando, quando lo vedarogio?

#### FELICE

Ma puta benedeta, gavè pressa pezo de mi.

LUCIETA

No vorla?

## FELICE

Ben senti: xe certo che convien che ve vedè perchè sta a vedar pò se ve piasè.

#### **LUCIETA**

Eh gran fato che a lu no ghe piasa?

## MARGARITA

O figurarse, caspita ve credeu la Dea Venare?

## **LUCIETA**

Mi no, ma gnanca l'orco. Le me varda, le me diga cossa gogio de postizzo che no piasa al mio novizzo? Xelo fursi el naso schizzo? Disè almanco: cossa ghè? Sogio goba? Sogio storta? Gogio el babio tanto bruto? Co fa le altre no go tuto? Non son snela? A vu vedè? no camino co se diè? No son Venare, no importa, ma de pezo ghe ne xe...

FELICE, MARINA e MARGARITA (assieme)

-La sentiu? Disè magari che catari no ghe n'è.

#### LUCIETA

E po go la mia grazieta. Picoletta ma furbeta. S'el me vol in gravità: eccola qua: S'el vo vederme in morbin... go el mio sestin. S'el vol che bala tran-le-ran-là; s'el vol che pianza, oà, oà...
Dio che ben el me vorà.

FELICE, MARINA e MARGARITA (assieme) « Questo è quel che si vedrà ».

#### LUCIETA

El me vorà ben per forza. Perchè insoma mi lo sento, che za po col xe el momento... O che mi so star in riga o che lu lo fazzo star.

FELICE e MARINA (assieme)
Mo vardè, vardè in che scorza...

## **MARGARITA**

Se va el pevare a ficar.

#### LUCIETA

Ah! quando quando lo vedarogio?

FELICE

Adessadesso el vegnarà.

**MARGARITA** 

Quà?

**LUCIETA** 

Quà?

MARINA

Quà?

FELICE

Quà?

El vien in mascara vestido in domino, el vien in cotole vestio da femena co un cavalier.

**MARINA** 

Co quel lustrissimo de stamatina? Benon, benissimo brava perdina.

**LUCIETA** 

Oh che piacer, oh che piacer!

MARGARITA

Ma ohimè, se el capita quell'antropofago de mio mario, un putiferio non nassarà? LUCIETA, MARINA e FELICE (a tre)

No ghe pericoli. El vien in mascara, el vien in cotole, vestio da femena. Cossa sarà?

FELICE

Pronte inventemo qualche storiela e ghe disemo: L'è mia sorela co mio cugnà.

> LUCIETA e MARINA (assieme) Co so cugnà.

> > **LUCIETA**

I bate! I bate!

FELICE

Su presto a verzarghe!

MARGARITA

Ahimè che spasemo, quante paure: Me racomando, care creature!

MARINA e FFELICE (a dué)

Non secchè l'anema andè de là, su presto a verzarghe, fora de quà.

(la cacciano fuori)

## LUCIETA

I bate! I bate! Me sento l'anema tuta in saor, me par de vedarlo me bate el cuor! Ecolo, el capita, ecolo quà. Cielo, difendime, abbi pietà.

### MARINA e FELICE

Che gringola, che godi, che morbin, oh che imborezzo da tocar le stele.
L'è un spasso l'è un contento in fede mia che no me fa più star dentro a la pele.
Chi no vol goderse de carneval zo co una tombola drento in canal,
Mi tuta gongolo ah, ah, ah, ah, a quatro diavoli se ghe la fa.

**LUCIETA** 

Psss.

MARINA e FELICE (a due)

Psss.

LUCIETA

El vien... el vien...

MARINA e FELICE (assieme)

El vien!

## SCENA SESTA

RICCARDO, FILIPETO E DETTE.

MARGARITA (entrando)

A vu, ste mascarete ve domanda. (entrano Riccardo e Filipeto in domino)

RICCARDO

Servitore umilissimo di loro Signorie.

FELICE (elegantemente)

Serva.

**MARINA** 

Mascarete bon dì.

FELICE (a Filipeto)

Siora mascara dona ve saludo.
(Filipeto fa una riverenza da dona)

LUCIETA (fra sè)

Varè che bon sestin.

MARINA

E vu siora Lucieta cossa diseu? Ve piasele ste mascare?

**LUCIETA** 

Cossa vorla che diga siora?

FILIPETO (fra sè)

O cara, che pometo de riosa!

MARGARITA (a Riccardo e Filipeto) Le scusa siore mascare xe tardi e avemo da disnar.

RICCARDO

È giusto. Andiamo, andiamo mascherina.

**FILIPETO** 

Sia malignazzo! Non l'ò podesta gnanca vardar.

MARINA

Eh spetè un momentin!

**MARGARITA** 

Se vien quell'aguzzin de mio mario.

FELICE (a Filipeto)

Mascara una parola. Ve piasela?

**FILIPETO** 

A mi sì.

FELICE

Xela bela?

**FILIPETO** 

De diana!

LUCIETA (a Margarita)

Siora mare?

MARGARITA

Son quà.

LUCIETA

Se lo podesse vedar un tantin.

MARGARITA

Volen ziogar che ve condugo via?

**LUCIETA** 

Pazienza.

MARINA (a Filipeto)

Mascareta...

ve piasela?

**FILIPETO** 

Ma assae!

**MARINA** 

Voleu tabaco?

**FILIPETO** 

Sì.

MARINA

Co se tabaca se cava la moreta!

(gli alza la maschera)

LUCIETA

Oh co belo!

(parlando di Filipeto)

MARINA

Mo co bela puta!

FELICE

Mia sorela.

LUCIETA

Da rider me vien!

FILIPETO

Oh de dia co la ride pulito.

FELICE

· Via el capuzzo.

LUCIETA (fra sè)

Oh... el me incende nel sen.

**FELICE** 

De ste do pute quà, chi xe più bela?

**FILIPETO** 

Ghe son cussì darente, ma caro quel viseto che fior... che bocoleto... la me gà dà un'ocià.

**LUCIETA** 

Caro colù... ma el sente co belo, ma el va via... Darghe el bon dì vorìa, caro, el me gà vardà.

## FELICE e MARINA (assieme)

Ah come che me godo vardar sti novizzeti quei dolci sorriseti quel che i vol dir se sa. Varè no i trova modo de dir la paroleta l'uno da l'altro aspeta da esser imbecà.

#### MARGARITA

Son quà che tremo tuta, el cuor più no me sento. Se el cielo no me agiuta tegnindo la tempesta tuta sula mia testa cascar la dovarà. Mi moro dal spavento se mio mario vien quà.

## FILIPETO e LUCIETA

Cossa xe mai sti palpiti?
Coss'è sta frenesia
nel cuor che me va in estasi
Un non so che me sento
un'ansia un smissiamento
che mai no gò provà.
Vorave scampar via
vorave restar quà.

## RICCARDO

Commedia più graziosa più bel divertimento più amabile momento di questo non si dà.

#### MARGARITA

Oh via fioi figurarse finimela xe ora ste siore ringraziè e preghè el vostro santo che se sè destinai ve sposarè.

FELICE

Sì, cari andè via per adesso e contenteve.

**FILIPETO** 

Mi no so destacarme.

LUCIETA

Me va via el cuor dal sen.

MARGARITA

E manco mal che la xe andada ben.

**MARINA** 

Tireve suso quella bauta!

**FILIPETO** 

Come se fa? Come se fa?

FELICE

Via vegni quà!

LUCIETA

Ah povarazzo nol sa giustarsela...

(ride)

FILIPETO

Me burlela?

LUCIETA

Mi no.

FILIPETO

Furba!

LUCIETA

Caro colù!

FILIPETO (inseguendola)

Varda che ciapo!

MARGARITA

Misericordia vien mio mario!

**MARINA** 

E anca el mio!

FELICE

Scondeve presto!

MARGARITA

Là in quela camera!

RICCARDO

Che imbroglio è questo?

(obbligano Filipeto e Riccardo a nascondersi nell'altra stanza).

FELICE

Ahimè i m'à visto a corer. Un sorze, un sorze! Ahh!

(fingendo di essere spaventate da un topolino montano tutte sulle sedie).

# SCENA SETTIMA

LUNARDO, SIMON, CANCIAN e DETTI.

**LUNARDO** 

Cossa feu là? Seu mate?

(a Lucieta)

E ti, ti cossa gastu? che ti me par sbatueta?

#### LUCIETA

Sior pare un sorze... goi da andar de là?

#### LUNARDO

No reste quà e vualtre smontè zose parone che no è gnente.

LUCIETA (da sè)

Le gambe me fa giacomo.

LUNARDO

Voi che ancuo se godemo: no xe vero paroni?

SIMON e CANCIAN (a due)

Sì dasseno.

#### LUNARDO

Lucieta mo vien quà.

LUNARDO, SIMON e CANCIAN (a tre)

Ah che bona fia!

LUNARDO

Ma cossa gastu?

**LUCIETA** 

Mi... no so gnanca mi.

**LUNARDO** 

Gastu la freve? Ascolta che la te passarà. In presenza de sti galantomeni e delle so parone te dago niova che ti xe novizza!

**LUCIETA** 

Ah...

LUNARDO

Oe digo cossa fastu! Te despiase?

LUCIETA

Sior no.

LUNARDO

Sastu chi xe el novizzo?

LUCIETA .

Sior sì.

LUNARDO

Ah ti lo sa? Chi te l'à dito?

LUCIETA

Sior no, sior no... no so gnente... non so quel che me diga...

LUNARDO (ai due uomini)
La vedeu? che colomba innocente!

MARINA (fra sè)

Se el la savesse tuta!

LUNARDO, SIMON e CANCIAN (assieme) A che bona fia!

**LUNARDO** 

Orsù dunque sapiè che el so novizzo e el fio de sior Maurizio.

MARINA, FELICE e MARGARITA (assieme)

Filipeto!

MARINA

Mio nevodo?

FELICE

Cospeto!

MARGARITA

Oh cossa che contè!

### MARINA

Go ben da caro.

FELICE

In verità dasseno.

LUNARDO

Sior Maurizio xe andà a casa, el xe andà a levar so fio. Quà el lo porta, po' disnaremo e le noze po faremo.

LUCIETA

Oh Dio...

FELICE e MARINA (a due)

Cussì a la presta

MARGARITA

O povareta mi.

LUCIETA

No go più sangue.

LUNARDO (a Lucieta)

Cossa gastù?

LUCIETA

Gnente.

LUNARDO, SIMON e CANCIAN (a tre) Ah che bona fia?

# SCENA OTTAVA

MAURIZIO E DETTI. (entra Maurizio agitato)

LUNARDO

Oh via, seu quà?

**MAURIZIO** 

Son quà.

#### LUNARDO

Cossa gaveu?

#### **MAURIZIO**

Son sulle furie.

LUNARDO, SIMON e CANCIAN (a tre)

Oh! Coss'è sta?

#### · MAURIZIO

So andà a casa
ò cercà el puto
no l'ò visto in nissun liogo...
O domandà
me son informà
me xe sta dito che i lo ga visto
co un forestier
un cavalier,
un sior Riccardo,
uno che pratica siora Felice.

(a Felice)

Chi elo sto sior Riccardo? Chi elo sto forestier? Cossa alo co mio fio?

#### FELICE

Mi del fio no so gnente, ma circa el forestier l'è un cavalier onorato. N'è vero sior Cancian?

# CANCIAN (sbroccando)

Mi no so che dir chi el sia. L'inferno l'à mandà, ò tasù, ò sopportà tuto par no criar, ma adesso mo ve digo no voi più quell'intrigo sior sì: el sarà un « fàpele ». RICCARDO (entrando improvvisamente)

Parlate meglio d'un cavaliere!

LUNARDO

In casa mia?

**MAURIZIO** 

Dov'è mio fio?

RICCARDO

Vostro figlio è là dentro.

**MARINA** 

Ahimè...

LUNARDO, SIMON e CANCIAN (assieme)
Sconto in camera?

**MAURIZIO** 

Dove estù desgrazià?

FILIPETO

Sior pare per pietà...

MARGARITA

Marìo no so gnente. Marìo!

LUNARDO

Barona, ti l'à da pair!

**FILIPETO** 

Ah!

MARGARITA

Agiuto!...

FELICE

Tegnilo...

MARINA

Fermelo.

SIMON

Ste saldo.

**LUCIETA** 

Ah sior pare, ah sior pare nol me maza!

#### MARINA

Oh che ciasso cossa mai go avuo in mente!

FELICE

Oh la diga, oh la diga no se ciassa...

LUNARDO

A che petazza, frasconazza.

CANCIAN

No fe, no fe!

(Maurizio fa la caccia a Filipeto che scappa or qua or là per la scena).

SIMON (a Lunardo)

A fermeve, fermeve caro amigo.

MARGARITA (a Simon e Cancian) Ah tegnilo ohimè el me sconquassa.

RICCARDO

Oh che scandalo da piaza è questo.

CANCIAN

Fermo ora!

LUCIETA e FELICE

Sior Lunardo la se frena.

LUNARDO

Ah birbanti a mi sto intrigo?

**SIMON** 

Ah fermeve caro amigo.

CANCIAN

Sfazzadone!

LUNARDO (a Simon e Cancian)

No tegnime, no ve digo!

MARGARITA (a Lucieta)

Frasconazza lo saveva lo temeva, prevedeva.

LUCIETA

El perdona el creda, non voleva.

**MARINA** 

Cielo, ohimè! che ciassi che bordelo.

FELICE (a Cancian)

Ola digo, ola no se ciassa!

SIMON (a Marina)

Vu se causa de sto intrigo.

CANCIAN (a Felice)

Vu se causa de sto intrigo.

MARGARITA

Che sia maledio co v'ò da mente.

RICCARDO (a Maurizio, poi gli altri uomini)

Signor mio, padroni miei...
(Filipeto, inseguito dal padre, fugge da un lato correndo)

# **LUNARDO**

No tegnime, vogio farghela pagar...

LUCIETA

No saveva, no credeva.

FELICE

I lo tegna, i lo incaena, che el xe mato da ligar.

(al cavaliere)

Che ideazza maledetta! Che fracasso che saetta! Ma calmeve bestie, vergogneve.

#### **MARINA**

O che ciasso oh Dio che affar I vorave morsegar Oe fenila che son brava Anca mi de strepitar.

#### **LUCIETA**

Ah sior pare nol me mazza, ah tegnilo el me vol dar.

#### MARGARITA

Ma i lo tegna el me vol dar! Che spegazzo ahimè che ciasso, che spegazzo frasconazza mi lo prevedeva.

(inseguito da Maurizio entra correndo Filipeto da dove è uscito e entrambi fuggono dal lato opposto).

#### RICCARDO

Via m'ascolti... se ho dei torti... rimediar, riparar ma son matti da legar.

# FELICE

Bestia andeve a far squartar.

# **MARGARITA**

El xe furente!

(Filipeto c. s. di dove è uscito e fugge dalla parte opposta inseguito da Maurizio).

#### LUCIETA

Filipeto, Filipeto, povareto?

SIMON e CANCIAN (assieme)

Via fermeve caro amigo ve voleu precipitar!

SIMON

Sfazzadona!

CANCIAN (a Felice)

Prepotente!

LUCIETA

Ah me sciopa el cor nel peto.

SIMON (a Marina)

Ah serpente!

CANCIAN (a Felice)

Malandrina!

(Filipeto e Maurizio c. s. tornano correndo di dove sono venuti, ma stavolta la caccia succede in scena come al principio, mentre Filipeto si nasconde ora dietro l'uno or dietro l'altro personaggio).

LUCIETA

Siora mare, Filipeto, difendelo.

MAURIZIO

A canagia che te mazza che te mazza sfazzadon!

**FILIPETO** 

A sior pare nol me mazza no go colpa! no saveva ah no, no!

RICCARDO

Tanto chiasso non credetti sollevar.

#### **MAURIZIO**

Porcelo! ah sì te vogio stritolar!

(a Riccardo)

El se cava no me tegno lu no gh'intra giuro al cielo.

#### **FILIPETO**

Agiutela difendela povareta! che me sconda oh che orror, che baraonda dove m'ogio da salvar?

(Maurizio rincorre Filipeto per la scena)

#### MARINA

Ah cielo che bordelo. Ah cani i xe furenti. Sta puta el cuor me cava.

#### **FELICE**

Oe digo no se ciassa. Lunardo la se frena. Sè mati da caena andeve a far squartar.

#### **RICCARDO**

Che il diavol se li porti! Non vò matto diventar!

(Maurizio raggiunge Filipeto e lo conduce via a calci)

Fine del secondo atto.

# ÀTTO TERZO

# Camera di Lunardo.

# SCENA PRIMA

Lunardo, Simon e Cancian.

LUNARDO, SIMON e CANCIAN
(assieme - grugnito d'ira)

Ah femene del diavolo. Parchè ve gai creà? Ah vipare, carnefici! A nu sti tiri quà? De queste a nu?

Sta sgnesola?

Sto intrigo indiavolà?

Ah dove xe el castigo
par tanta iniquità?

Ah che a pensarla solo...
Se me badassi a mi
ghe tirarave el colo.

LUNARDO

Cussi...

**SIMON** 

Cussì...

CANCIAN

Cussì...

(s'alzano e passeggiano con rabbia)

#### LUNARDO

Cari amici parlemo, consegemose.
Co custie,
vegnimo a dir el merito
cossa avemio da far?
Per la puta xe facile
e ò stabilio.
Prima de tuto a monte el matrimonio.

SIMON e CANCIAN (assieme)

A monte, a monte.

LUNARDO

La mandarò in t'un lìogo lontana da sto mondo e tuto xe finio. Ma la muger, paroni come avemio da far per castigarle (a Cancian)

Disè el vostro parer.

CANCIAN

Mi, veramente son intrigà.

SIMON

Podaressimo ficcarle anca ele in un ritiro: se se pol cussì sbrigar.

LUNARDO (grugnito dubitativo)

Hm!

**CANCIAN** 

Sì, un caenazzo, quattro muri se se pol cussì sbrigar.

LUNARDO e SIMON (assieme)

E serrarghe fin i scuri darghe poco da magnar e impedirghe, fermi, duri, che non le abia da parlar. LUNARDO

Che no le abia da parlar? Veci cari... sto castigo mi ve digo in tre dì le fa crepar.

SIMON

Che le crepa!

LUNARDO

Eh andemo, po, via, coparle... proprio no.

CANCIAN

Mo no certo, perchè za... volta cerca... zira... fa... senza done no se sta.

LUNARDO

E un bon legno qualche volta?

CANCIAN

E se po le se rivolta?

LUNARDO e SIMON (assieme)

Revoltarse?

CANCIAN

E ghe ne stae...

LUNARDO e SIMON (assieme)

Quà l'amigo l'à ciapae, so muger ghe l'à petae.

LUNARDO

No so quala far.

SIMON

Mandela ai parenti.

LUNARDO

Per farme smatar.

CANCIAN

Mandela in campagna.

LUNARDO

Fin l'erba la magna.

SIMON

Ben, feghe parlar.

LUNARDO

Xe come al deserto voler predicar.

SIMON

Sereghe i abiti, serè lo zogie tegnila al suto mortifichela.

LUNARDO

O provà tuto gnente se fa.

**SIMON** 

O capio, caro amigo, fè cussì.

LUNARDO

Come?

SIMON

Godevela tal qual la xe.

LUNARDO

E capisso anca mi che rimedio purtroppo no ghe nè, Mo parcossa le done tute quante no è impastade de zucaro e de miel?

# LUNARDO

Ah magari! mo che delizie sante che in tera ne faria provar el ciel.

#### SIMON

Dir che in cielo gh'è anzoli a miera e che fursi de femene ghe nè, e che a farne beati quà zo in tera a nu ne bastaria che i fusse tre.

#### CANCIAN

A che godi, che gioia, che contento, che delizia, che gusto, che piacer! Ah el saria de natura el gran portento e tuti la voria sta gran muger.

LUNARDO, SIMON e CANCIAN (assieme)

Ah no, no me tegno
la voi castigar
s'anca dovesse
precipitar
e zo co un bon legno
se anca credesse doverla copar
zo voi pestar!
Spaccarghe la testa
e farghe la festa
schizzarghe quei grugni
a forza de pugni
e a modo de mi
strozzarle cussì.

# SCENA SECONDA

# FELICE E DETTI.

(Felice entra: grida di meraviglia degli uomini vedendo Felice).

FELICE

Siori gentilissimi grazie del bon amor.

LUNARDO

Oè digo!

SIMON é CANCIAN (assieme)

Che insolenza!

Che ardir.

LUNARDO

Che prepotenza!

FELICE

Li go sentii lustrissimi, patroni colendissimi lodarne de bon cuor e coi più profondissimi inchini d'umiltà mi vegno da de là.

**CANCIAN** 

E sè vegnuda quà a sfidarne in sto modo?

FELICE

Cossa è sta? Cossa ò fato?

CANCIAN

No me fè parlar, dona mata...

LUNARDO e SIMON (assieme)

Brao Cancian!

FELICE

Parlè pur. Son quà apposta.

CANCIAN

Vegnì a casa co mi.

FELICE

Sior no.

CANCIAN

Ma andemo, che cospeto de diana...

#### FELICE

Oe paron anca mi so cospetizar saveu? Coss'è! Chi me credeu? M'aveu trovà in t'un gatole? Songio la vostra sguatera? Ste maniere se dopera con una dona civil? Coss'è sto manazzar? E sto cospetizar? Coss'è sto alzar le man? A mi cospeti? A mi manazze? Co una mia pari ete manierazze? Xe sti siori che ve incita? Ste asenae ste bulae imparae le avè da lori? V'à dà volta el cervelo sior Cancian?

### SIMON

Aveu sentiu che racola?

# LUNARDO

Ghe tirarave el colo... e el tase quel pandolo...

# FELICE

Via no le dise gnente? Patroni riveriti: Parlo co tutti tre, placidamente. Se avè da dir, parlè.

LUNARDO e SIMON (assieme)

La diga cara siora...

#### FELICE

Eh via tasè là... satapri, tasè, orsi d'inferno che co sto modo che tratè le done no le ve pol amar in sempiterno. Vegnimo al fato, no vegnime a dir el merito. Vegnime al fato. Sior Lonardo so fia vol maridar. Gnente l'à da saver, guai se la 'l' vede piasa o nol piasa la lo ga da tor. Ma el puto xe bon nol xe gnanca bruto l'è san dopo tuto el ghe piasarà. E seu mo seguro che el gabia da piaser? E se nol ghe piase, sior testa de mulo? Gavè una fia sola, par diana gavè, e la sassinè? Sior sì xe sta ben che i se veda, so mare no aveva coraggio. Marina s'à raccomandà. mi ò avuo l'invenzion della mascara. mi el conte Riccardo ò pregà: i s'à visto i s'à piasso i è contenti i è beati i se gà consolà.

(a Lunardo)

Vu la tera basar dovaressi, compatibile è vostra muger.

(a Simon)

Xe laudabile siora Marina, mi gò agido per gran mio bon cuor. Se sè omeni persuadeve, se sè tangari intestardeve. La puta è onesta, onesto è el puto, nualtre semo done d'onor.

La fortuna v'à agiutà che una dona avè trovà. una dona de proposito che no s'à mai spaventà e in sto caso scabrosissimo la gà tuto combinà e la gran bestialità che da mostri irragionevoli e con mezzi riprovevoli stevi quasi combinando, anca i fulmini sfidando sul più belo l'hà sventà e cussì senza far scandali proprio come fan i anzoli da vergogna dano e biasemo quattro rusteghi à salvà: che da resto se da tangheri, se da esseri bisbetici co testarda ingratitudine tanto ben lo disprezzè, che ve vegna la tarantola l'erbariola, i cali, el fistolo, che de cuor ve lo desidero e mi balo se crepè, perchè za mi fasso calcolo che za gnente no pericola e che el mondo no se sgangara se anca el colo ve rompè. O fenio la mia renga, el cielo sia lodato: tuto considerato applaudì el matrimonio e l'avocato.

#### CANCIAN

Sentì mo, sior Lunardo... siora Felice gavarà anca le so debolezze (sorridendo soddisfatto e superbo) ma qualche volta bìa confessarlo... la xe po... una gran dona de garbo.

FELICE

N'è vero sior Cancian?

LUNARDO

Ma ve digo cussì...

FELICE

Eh che l'è una vergogna sior grubian! Mi! Mi! Aspetè mi...

(gridandole dietro)

LUNARDO (in falsetto per lo sforzo)

Comandeu vu patrona?

FELICE (dalla porta)

Sior sì, comando mi. (via)

LUNARDO

Se le vien no me tegno.

**SIMON** 

Insomma za
voltila, zirila,
done barone
no se ghe pol,
o cole brute o cole bone
lore fa tuto quel ché le vol.

# ULTIMA SCENA

FELICE, MARINA, MARGARITA, LUCIETA e DETTI.

FELICE

Vele quà pentie contrie le domanda perdon.

LUCIETA, MARINA e MARGARITA (assieme)

Grazia grazia domandemo supplichemo compassion dala pena squasi morte se inchinemo quà a implorar.

LUNARDO (a Lucieta)

Cossa meritaressistu ti? Frasconcela?

FELICE

No le ga colpa, parlè co mi.

LUNARDO

Omeni in casa morosi sconti?

FELICE

Criè co mi, son causa mi.

LUNARDO

Eh, andeve a far squartar anca vu!

FELICE (ridendo)

Oe!

**CANCIAN** 

Come parleu con mia muger?

LUNARDO

Eh caro vu non posso più.

MARINA (a Felice)

Cussì pulito la xe giustada?

**SIMON** 

Anca vu siora meritaressi 'na strapazzada.

MARINA

Mi vago in leto.

**FELICE** 

Spetè un pocheto. El poaro sior Lunardo gaveva in corpo ancora la collara in ritardo, e el l'à mandada fora. Desso che el s'à sfogà el ne perdona tuto e se vegnarà el puto i se maridarà. N'è vero sior Lunardo?

LUNARDO

Siora sì, siora sì.
(ribellandosi improvvisamente)

Siora no!

FELICE. MARINA e MARGARITA (assieme) Oh!

**MAURIZIO** 

Via de quà.

LUCIETA, FILIPETO, LUNARDO

(assieme piangono)

Coss'è sto fifar, desgraziada?

FELICE e MARINA

Oh basta cospeto, sè un omo o un putelo? co fa le girandole voltè e rivoltè. Coss'ele ste smorfie? Coss'è sti strambezzi? E sti putelezzi? Disè e desdisè!

# MARGARITA

Mo gh'intro anca mi e digo: sior sì, se in peto avè cuor, sior sì, el l'à da tor.

**LUCIETA** 

Oh cielo che pene, ohimiei cossa far? Oh santi salveme salveme che affar.

**MAURIZIO** 

Ah strighe, demoni.

CANCIAN

Serpenti, dragoni.

SIMON

Perfina coi zighi volè sopraffar.

RICCARDO

Non serve che in piazza men vada a diletto spettacol più gaio di questo non v'è.

LUNARDO (che non ne può più)

Eh che el la toga, che el se destriga, che el se marida che el se la peta che mi son agro no posso più.

MARGARITA

Caro colù.

(a Lunardo scherzando)

FELICE

E se vegnarà el puto i se maridarà. N'è vero sior Lunardo?

LUNARDO (a Lucieta amorevolmente) Lucieta.

LUCIETA

Sior?

LUNARDO

Vien qua.

LUCIETA (accostandosi bel bello) Vegno.

LUNARDO

Te vustu maridar?

(Lucieta confusa non risponde)

Via respondi, te vustu maridar?

LUCIETA (tremando)

Sior sì, sior sì.

LUNARDO

Fraschetta,

ti l'è visto el novizzo?

LUCIETA

Sior sì.

LUNARDO

Sior Maurizio.

MAURIZIO (ruvido)

Cossa ghè?

LUNARDO

Via caro vecio, no me respondè, vegnimo a dir el merito, cussì da rustego...

**MAURIZIO** 

Bruto baron... vien quà.

FILIPETO (rincuorato)

Son quà.

**MAURIZIO** 

Xestu pentio?

FILIPETO (battendosi il petto)

Sior sì.

**MAURIZ10** 

Vara che anca maridà ti è da depender da mi.

FILIPETO

Sior sì, sior sì.

**MAURIZIO** 

Siora Lucieta v'aceto per fia e el ciel ve benedissa.

Deve la man.

FELICE

Mo via deghe la man.

FILIPETO

Come se fa?

MARINA e FELICE (congiungono le mani di Filipeto e di Lucieta)

Cussì.

MARINA (commossa)

Poverazzo!

(Lunardo si asciuga gli occhi)

MARGARITA (commossa)

Sior Simon, sior Cancian sè vu i compari.

SIMON (commosso)

Siora sì, semo quà.

CANCIAN (commosso)

Col cuor in man.

LUNARDO (commosso)

Su via puti stè liegri, no stemo più a fifar...

(con voce soffocata dalla commozione)

Evviva tutti, è ora de disnar.

(Lunardo con Margarita, Simon con Marina, e Felice con Cancian e Riceardo si avviano verso il fondo lentamente ed escono. Lucieta rimane sola con Filipeto, attende un bacio, ma egli non capisce e rimane indeciso. Lucieta fugge ridendo e Filipeto la insegue e la bacia).

CALA LA TELA.



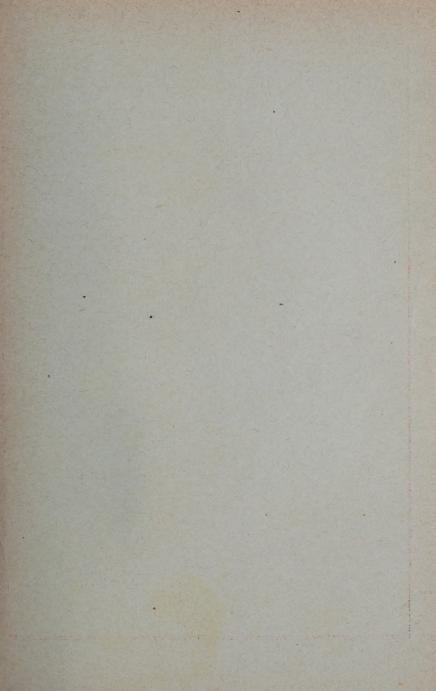

Prezzo netto Lire TRE 4,00